malinconica dignità ch'è in esse. Anche queste pagine a lui dedicate da Edgardo l'asquetti, sanno di confidenza discreta, svelano quasi con riserbo, palpitano di ricordi venati da un antico affetto.

Ne sorte il ritratto d'un uomo schivo e pensoso dall'animo delicato. Nato a Venezia nel 1872, Cargnel frequentò l'Accademia sullo scorcio del secolo. Visse a pieno i sussulti romantici che, qui più che altrove, s'esaltavano in una pittura tutta umori cromatici e vibrazioni emozionali. Eppure, nonostante la filiazione culturale a quel mondo, egli rimase legato ad orizzonti di provincia, senza entrare nel ristretto gotha delle celebrità. Sebbene intriso delle suggestioni del tempo, Cargnel cercò nel suo fare artistico una vena autentica con sincerità d'accenti. Scaltritosi nella tecnica, tornava ogni volta dalla tavolozza delle sue sensazioni. Prediligeva la pittura en plein air e s'immergeva nella natura che, come una trappola d'oro catturava le sue percezioni. Scelse d'essere paesista, secondando la tradizione del vedutismo italico. Amava l'inverno desolato, i monti, la poesia del quotidiano. Amava il tramonto, l'attimo quieto sulla china del giorno quando cresce il presagio del buio e la luce trascolora. Talvolta par ricreare sulla tela uno spazio d'attesa dove i sentimenti s'addensano tremuli finchè, all'occaso dei sentimenti, mutano in struggente elegia. Le sue opere migliori conservano questa intensa suggestione, son quadri — di-rebbe Mario Praz — con i quali si può vivere.

F. P.

TERESINA DEGAN, Un edificio nella città. Il convento dei Domenicani di Pordenone, G.E.A.P., Pordenone, 1985, pp. 98 con illustrazioni.

Così com'è vuoto e solitario il convento dei Domenicani, par sopravvivere a se stesso. Fino a qualche tempo fa poteva almeno rianimarsi con lo sciamare degli studenti che l'affollavano. Ora se ne sta immalinconito in un'aria d'abbandono circondato da anonime architetture.

Quest'opera di Teresina Degan ricostruisce la storia dell'edificio conventuale e della chiesa del Rosario che l'affiancava e che della quale oggi non resta traccia. L'autrice persegue intenti di stringatezza espositiva lassiando spazio ai documenti; molti dei quali inediti, perchè dice « la loro nuda verità risulta più eloquente di ogni commento ». I lavori per la costruzione del monastero, iniziarono nell'agosto 1699 dopo contrastanti vicende che videro protagonisti i pochi Domenicani del Rosario. Costoro eran divenuti fin dal 1685 beneficiari d'una cospicua rendita: milleseicento ducati annui con l'obbligo di celebrare dieci messe al giorno e di erigere un monastero in terraferma; con tanta munificienza il nobile veneto Alvise Givardi volle assicurarsi un pezzetto di tranquilla eternità. Dopo varie peripezie giuridiche e la difficile scelta del luogo, la nostra città parve la sede ideale.

L'istanza presentata alla Comunità pordenonese nel 1691 venne accettata l'anno seguente nonostante la resistenza di una parte della cittadinanza. I lavori si protrassero a lungo e solo nel 1728 i Padri si trasferirono a Pordenone.

Il loro fu un apostolato dotto che l'impegnò « alla coltura delle anime, insegnando dottrina e scienze ».

Le ventate riformiste della seconda metà del secolo con il loro spiccato accento laico, non risparmiarono quest'Ordine.

La Repubblica veneta forzando il malcontento, mai sopito in alcuni pordenonesi, ordinò la chiusura del convento nel 1770. Da allora la sua fu una storia frammentaria. La presenza religiosa continuò per un altro ventennio, sia pure in tono minore con le monache Agostiniane. Le razzie napoleoniche del 1808 chiusero definitivamente questo capitolo. Nell'ottocento della Restaurazione fu edificio a caserma. « Al silenzio raccolto dei monaci... erano subentrati i rumori delle voci mperiose degli ufficiali ed il vocio dei militari provenienti dai più lontani angoli dell'impero austro-ungarico ».

Smessi i rigorosi palmi militari riacquistò l'uso c'vile divenendo sede scolastica e tribunale.

Oggi questa costruzione severa e sobria par condannata alla noncuranza e all'indifferenza.

F. P.

La cronaca si fa storia, mostra di giornali dal 1662 ai giorni nostri a cura del Circolo della Stampa di Pordenone. GEAP, Pordenone, 1986, pp. 66 con ill.

« I giornali hanno con la vita lo stesso rapporto che le cartomanti hanno con la metafisica » diceva Karl Kraus in un acido aforisma, che trasudava il sublime di sprezzo dell'uomo di genio. Eppure nulla ha ostacolato la loro inarrestabile evolu-